# LA PROVINCIA DEL FRIILI

FOGLIO SETTIMANALE POLITICO AMMINISTRATIVO

Esco in Udino tutte la domoniche. — Il prezzo d'associaziono è per un anno antecipate lt. I., 10, per un semestra e trimestra in proporziono, tanto pei Soci di Udina che per quelli della Provincia o del Regno; per la Monarchia Austro-Ungarica annui florini 4 in Note di Banca.

I pagamonti si ricevono all'Ufficio del Giornale sito in Via Merceria N. 2.— Un numero separato costa Cent. 7; arretrato Cent. 15.— I numeri separati si vendono in Udine all'Ufficio a presso l'Edicola sulla Piazza Vittorio Emanuele. — Le inserzioni sulla quarta pagina Cent. 20 per linea.

# Il Congresso per il Ledra.

Nella adunanza di oggi la Commissiono promotrica rendera conto del suo operato, e l'onorevole Deputato Professore Bucchia leggera una sua Memoria sopra un nuovo progetto molto ristretto ed economico.

Quanto al resoconte della Commissione è fa-cile prevederle, perchè è note il contratte conchiuso col sig. Luraschi, come è noto che è rimasto senza effetto.

La parte quindi più interessante, e di cui a preferenza si occuperà l'adunanza, sarà la nuova idea del Prof. Bucchia.

Noi siamo caldi propugnatori del progetto di derivare una quantità di acqua dal Ledra, o dal Ledra e dal Tagliamento, sia per sopperiro ai bisogni domestici di quei molti villaggi che stanno fra il Tagliamento ed il Torre, sia per inaffiare quella vasta ed arida pianura; e crediamo sia far torto all'evidenza il muovere dubbio sulla ntilità che ne deriverebbe,

Riteniamo anzi che l'attuazione di questo progetto farebbo cambiar faccia alla Provincia nostra specialmente nel rigiardi industriali ed economici, e occagionaressimo di lesa carità di patria chi avversasse un miglioramento cotanto

importante.

Ma ad ogni fine devono corrispondere i mezzi, e noi abbiamo sempre ritenuto che, per quanto sia bello ed utile il progetto dell'ingegnore Tatti, la spesa di 6 milioni fossa superiore alle nestre forze. Si fa presto a dire: sono 100000 i campi che verrebbero irrigati, e se i possi-denti pagassero fire 60 per ogni campo, la somma necessario a compire la grande opera sarebbe bella e formata. Il conto è molto semplice e tutto facile; ma la difficoltà non istà nel conto, bensi in chi deve pagare. Sarebbe ancor più semplico quest' altro conto. L'Italia ha 26 milioni di abitanti: se tutti pagassero una moya imposta di sole 6 lire, si conseguirobbe il pareggio del bilancio dello Stato. Eppure ad onta di tanta facilità del conto, i ministri offaticano da anni il loro corvello senza venirne capo,

Non bisogna perciò illudersi tanto facilmente sui conti della natura di quelli accennati; è forza essere più pratici, se si vuole far qualche

cosa davvero.

Raggranollare 6 milioni per parte di possidenti che rappresentano appona una terza parte della Provincia, ci paro cosa troppo seria; sono certi taglicrini che non crediamo facile farli in casa.

E tutti quegli altri capitali che pur saranno necessari ai possidenti dopo ottenuta l'acqua (da non doversi per certo dimenticare) per i canali di terzo o quarto ordine, per i lavori sui fondi, per l'aumento degli animali, per l'ampliamento delle stalle, chi li dara ai possidenti?

Non si possono fare tante cose in una volta; bisogna incominciare e poi progredire, tanto per ció che riguarda la condotta dell'acqua, come per l'uso suo a pro dell'agricoltura.

La Commissione promotrice ebbe per un momento a lusingarsi che la spesa per eseguire

il grandioso progetto Tatti venisse sostenuta da una Società imprenditrice con capitali raccolti fuori di Provincia. Noi non intendiamo di muovere consure alla Commissione se accettò l'offerta del Luraschi di presentare una tale Società, tanto più se questa offerta era garantita da un deposito di L. 6000 di rendita; ma se il Luraschi non è riescito, abbiamo una conferma che non si può fare a fidanza sui capitali inori di Provincia.

Or bene frå le due difficoltà, per non dirle impossibilità, quale partito ne resta? Quello di misurare le nostre forze. Facciamo pure i taglicrini in casa, ma l'opera sia proporzionata alle nostre risorse; non abbiamo la illusione, quando si tratta di spese, che si possa fare assegnamento sul concorso proporzionale della universalità dei possidenti; questo concorso è un'altra utopia di chi non sa o non vuole por mente alle tante e tante difficoltà che vi si oppon-

Perciò allo stato delle cose si presenta molta opportuna la idea, del Prof. Bocchia, di derivare una sola parte dell'acqua disponibile, con poca spesa, per condurla sopra una frazione del territorio adacquabile, in quella cioè che presenta maggiore facilità. La questione sta nel cominciare. Dope cominciato è del tutto facile il progredire; così solo si può passare dal campo delle ciarle a quello dei fatti.

Se è vero che la spesa non sarà maggiore di 6 a 700,000 lire, come ci verrebbe fatto credere, reputiamo anche noi che la Società impresaria possa costituirsi in paese. Se è vero che con questa spesa possa condursi il Ledra attraverso d'una parte della zona irrigabile, ri-teniamo che anche l'uso ristretto così a più modeste proporzioni, riuscirà più facile e più sicuro perchè più adatto ai mezzi dei quali

possono disporre i possidenti.

Di mano in mano che si conseguiranno i vantaggi dell'irrigazione, si estenderanno di necessità i lavori, e si procederà all'aumento degli animali e dello stalle. Sono queste conseguonzo naturali che si svolgeranno da sò senza scosse violenti, alle quali non farebbero cco mai i possidenti resi cauti dalla esperionza, e dall' indole della loro industria, Poniamo mente per giunta che la maggior parte dei possidenti della zona irrigabile è formata di contadini, se volcte anche ignoranti, i quali restii alle inno-vazioni, vi si conducono allora soltanto che toccano con mano il reale vantaggio, Bisogna prendere le cose come sono; non bisogna mai dimenticare la realtà che ci circonda : e noi pur troppo edetti della realtà delle cose, diamo il benvenuto al Prof. Bucchia, perchè convinti dell' efficacia dell' escupio teniamo per fermo che in questo modo soltanto ed in un non lontano avveniro si potrà pienamente attuare il sospirato grandioso progetto. Di questo modo quel progetto che da secoli è per noi, diressimo, un mito, non rimarrà che precariamente sospeso.

## I NUOVI CONSIGLIERI PROVINCIALI.

La Deputazione Provinciale nella seduta pubblica di giovedì 6 agosto (pubblica senza intervento di nessuno !) ha proclamato a Consiglieri i signori di Pramporo co. Antonino pel Distretto di Udine, Fahris dott. Battista pel Distretto di Codrolpo, Biasutti dott. Pictro e Carnelutti dott. cav. Pellegrino per quello di Tarcento, Lanfrit dott. Luigi per quello di Spilimbergo, Dorigo Isidoro per quello di Ampezzo, Querini nob. Alessandro e Poletti dottor cav. Lucio per quello di Pordenone, Giacomelli comm. Giuseppe ed Orsetti avv. Giacomo per quello di Tolmezzo, Moro dottor Antonio per quello di Palma, Rota co. Giuseppe e Turchi dott. Gio-vanni per quello di S. Vito, ed infine Pontoni avv. Antonio e de Portis nob. ing. Marzio per quello di Cividale.

Avvenne dunque anche questa volta quanto il Giornaletto aveva preveduto, cioè la riconferma del maggior numero de' Consiglieri cessanti. Difatti di Consiglieri nuovi non ve ne hanno che sei, mentre i signori comm. Giacomelli e nob. Querini erano stati eletti altre volte.

Noi, in generale, siamo contenti dell'esito di queste elezioni provinciali, perché in qualche Distretto si ebbe a notare un po' di risveglio negli Elettori alla coscienza de' propri doveri, e perche quà e la apparvero nomi anovi di cittadini che, sebbeno non rinsciti in questa occasione, potranno in altra riuscire, Così il dott. Marzini a S. Vito, il nob. Francosco Deciani nel Distretto di Udine, l'avvocato Dondo in quello di Cividale.

Però non possiamo nascondere il nostro dispiacere vedendo che il signor Ottavio Facini non figura tra i Consiglieri rieletti. Benchè a ciò avrà in qualche Comune influito la paura che il Facini per la sua malferma salute nou fosse nel caso di desiderare l'ufficio di Cousigliere, sappiamo che in questo fatto e' entrò massimamente un deplorabile e permanente antagonismo tra Tarcento e Tricesimo. Difatti il Facini è tanto stimabile e stimato da quelli che lo conoscono davvicino, che in nessan altro modo potrebbesi spiegare l'esclusione di lui dat Consiglio della Provincia, dovo recò sempre il frutto di studi scrii ed un voto coscienzioso. Se non che Tarcento voleva ad ogni costo due candidati suoi; e se avera annuito a proporre il sole Facini nelle pratiche preparatorie con alcuni elettori di Tricesimo, più tardi si seppe che cra tornato alla prima voglia. Da ciò la riazione, e la riuscita di que' due candidati che in Tarcento non erano stati proposti.

Ripetiamolo (e non perché il Facini abbisogni del nostro patrocinio, bensi per istretto senso di giustizia): l'aver lasciata cadere la rielezione del Facini lu, se non atto d'ingratitudine (perchè nessun voleva essere ingrato), un atto di poca prudenza amministrativa negli Elettori del Distrotto di Tarconto. In quel Distretto si de-vevano eleggere Ottavio Facini ed il dottor

Biasutti.

Per oggi facciamo punto; ma perchè l'esempio delle elezioni di quest'anno giovi a qual-cosa per le elezioni future, ne parteremo in altro numero.

# IL GIARDINO D'INFANZIA IN CIVIDALE.

Lunedi passato i bimbi del Giardino fröbelliano in Cividale dovovano chiudere l'anno scolastico con una pubblica prova del loro profitto, anzi (a parlar meglio) con una pubblica festa. Difatti ogni anima gentile in codesti conati educativi scorge le speranze dell'avvenire, e gode pensando al beno di cui l'istituzione de' Giardini sara feconda.

Noi, invitati dalla solerte Commissione, non potevamo mancare; anche perché, sino dalla prima visita fatta al Giardino diretto dalla signora Maria Baratti in giorno di domonica-(quindi senza che avessimo pototo assistere agli osercizj di que' bimbi), sentimmo vivissimo desiderio di vedere il risultato finale dell'istruzione di quella intelligente e zelantissima

Maestra.

E quanto ebbimo ad osservare ci recò molte diletto e commozione soave, sendo ognor commovente spettacolo un'admanza di frenta fra bimbi e fanciotlette, e udire dal lore labbro innocente parelo affettuose e cortesi, e lo scorgere come con opportuni artifizi sia dato di schiedere quelle vergini menti alle prime nozioni degli oggetti e dei fenomeni della natura. Per il che ogni parola sarobbe minore alla lodo che merita siffatta istituzione, che desideriamo diffusa in Friuli.

Riceva donque anche da noi schiette congratulazioni la Commissione Cividalese com-posta dei signori nob. Paciani, Giacomo Gabrici e avv. Podrecca; nonché il Sindaco ci permetta di fargli i nostri complimenti per la buona riuscita d'un' idea sua, e ci permetta la signora Baratti che di more le attestiane la nostra anciairazione. Quanto fu fatto a Cividale, riusci buono ed opportuno, e probabilmente assai rresto verrà imitato anche a Udine, dacche cappiano che l'ottimo Prefetto co. Bardesono ed il nostro Sindaco si occupano ora dell'argo-

mento con zelo intelligente.

Del resto l'elogio all'istituzione per nulla diminuisco la gravità delle osservazioni da noi fatte altre velte circa i mezzi economici con cui provvedere ad essa. Sui quali mezzi torneremo a parlare in altro numero, quando cioè ce lo consentirà lo spazio. Intente ginnoviamo le nostre vive raccomandazioni ai promotori dei Giardini frobelliani, affinché abbiano sicuramento di mira, nel promuoverli, un ajnto da darsi per l'educazione dei bimbi, non già alle classi più o meno agiate, bensì alle classi povere. Per i figliooletti di famiglie ricche ed agiate non sará impossibile il provvedere un Giardino mediante l'associazione spontanea di esse a sostenere l'annua spesa (e, tutto al più, dispendiandosi dai promotori una somma raccolta con soscrizioni per le spese d'impianto); ma pei figliuoletti della povera gente è necessario che provvedasi con larghezza di mezzi. I primi non hanno nopo di tante cure quanto i secondi; quindi sarebbe stoltezza e ingiustizia col denaro pubblico, o destinato a scope benefico, dare un ajuto a chi meno ne abbi-sogna trascurando d'ajutaro chi ne abbisogna

# Nostra corrispondenza.

Taranto, l agosto.

Corri, corri, non sono arrivato in tempo per vedere il pseudovaramento della Venezia al

Capo S. Vito; e tanto più per assaporare i profumi della colazione a bordo, e del pranzo che questo sagace e.... pudice Sindaco aveva ammanito all'onerevole Saint-Bon.

Tutto era finito quando arrival col mio amico Pelicane; rimanevano soltanto la stagione dei bagni ed il Sindaco che la governa.

La stagione dei bagni quaggiù, non è come a Sinigaglia, a Rimini, al Lido, a Viareggio, all'Ardenza, sulle di cui mobili arene gli agili piedini di mille beltà sdrucciolano da mane a sera con tanta grazia e maestria da far rinsentire perfino . . . . i mariti, che pure supponevano conoscere a fondo tutti i pregi peregrini e reconditi delle rispettive metà, Qui la fac-cenda corre con diversa misura: alla distanza di cinquecento metri dalla viva vi sono i pescicani; alla riva vi sono i pesci-nomini. Comprenderete che per un Pater Patria, como dissero una volta i fiorentini il vecchio Cosimo, la posizione è delle più delicate.

Ma l'omo non si perita: patapunfete, un ukase che pubblicamente permette i bagni soltanto fuori delle porte Napoli e Lecce; e tacitamente, a mezzo delle guardie... non so se mi spiego, rinchiade le focoso beltà anglanti al refrigerio dell'onda salatrice, in gabbioni, che al lutto sommeranno a circa un centinajo: la popolazione cesi, a occhio e croce potendo girare interno a 25 mila creature.

A sentirle questo povere creature, accese da un sole che vien giù quasi a perpendicolo, c dai venti che soffiano incandescenti dalle coste africane, dimenarsi e fare il chiasso entro ai chiusi d'intavolato, dove l'onda penetra furtiva, muovono a compassione.

E che pietà incritino basta vedere dalla assidua vigitanza usata dal mio confratello Simone Pelicane, e dalla dispiacenza che ne prova

il mio amico ufficiale senza paura.

La legge promulgata contro i possibili, o immaginari, del resto poco cavallereschi, sup-posti sdrucciolamenti, dal non mai abbastanza pudibondo Sindaco, impedisce all'amico ufficiale di anotare dove veramente c'è l'acqua; avvegnacche, a rigor di termine, fuori le porte Na-poli e Lecce, ossia oltre i due ponti che a' poli opposti congiungono Taranto alla terra forma, vi sia realmente terra forma, e l'acquar dei mari Grande o Piccolo, lambisco, i due fianchi della totalità di scoglio su cui è stesa longitudinalmente Taranto moderna.

In compenso però, il pudibondo Sindaco chinde un occhio, insieme al corpo sanitario del luogo, su coloro che attingono con barili l'acqua marina, agli approdi poco lustrali del mare Picco'o, per lavacro a domicilio degli aristocratici lombi di massaje ultra Penelopee, e di una turba froppo numerosa, di scrofolosi che da quattro giorni vedo brulicare qua e là per la città.

Gloria in excetsis al provvido Sindaco però. che se da una parto reprime i bisogni non della carne, ma della igiene e della umanità, dall'altra coi mortaretti festeggia sant'Anna, e a suo tempo s. Cataldo, che ebbe la dabbenaggine di entrare in questo miracolo di Golfo, perdervi un anello nel bel mezzo, e per conseguenza far scaturire, come all' Isola Palmaria, fra Sarzana e Spezia, l'acqua dolce di mezzo alla safata; e imprimere sul muso ai pesci il marchio adamantine dell'anello.

Bravo s. Cataldo, perchè ha data la sod-disfazione di far qualche cosa a questa perla di amfitrione in segno dell'onorevole Saint Bon, gli va perdonata anche la celia di essersi nascosto in un pozzo per attentare alla buona fede della domestica, cui voleva rapire la secchia calata ad attingere l'acqua.

Speriamo però ancora in s. Cataldo, che se non è permesso a chi ha bisogno, e lo farebbe con tutte le decenze, pare sconosciute dall' egregio custode della culla di Archita e

di Paisiello, di godere i salutari lavacri che la igiene reclama, la decenza o la igiene sieno tutelate nel vagabondaggio in costume adàmitico che si osserva perfino nella Strada Maggiore; o nell'impedire che agli appredi del Mare piccolo, dove i rifiuti della economia animale hanno la massima cloaca, venga attinta l'acqua, nonché per le econome mairone che sdegnano il bacio della viva onda dell'incantevole Golfo, ai poveri ammalati, cui la scienza d' Esculapio sembra non sappia precacciare un miglior trattamento.

Dovrei dirvi del Musco Cesi, e della lapide a Paisiello; ma le embre del maestre di Pla-tone, e dell'angelice compositore, protestano, il primo contro il caos in cui la ignoranza é la grettezza dei suoi compacsani moderni lo lasciano in questo musco; il secondo, contro la lapide, che, per fare una giusta pompierata, lo lapida all' angolo della sua abitazione. La lapide, sopra una impercettibile infossatura di caratteri venne tinta con inchiostro nel 1872; ora è la più amena lettura di strampalerie che si possa immaginare,

A rivederci da altrove, chè la posta parte.

BONDOLA.

# Fiaba, o dolorosa storia?

Ginseppe T. . . . conjugato, con prole, è une dei tanti poveri impiegati che, verso il meschino compenso di cento lire mensili, sono destinati a consumare la loro vita presso uno dei dicasteri della nostra Città.

L'altro jeri dopo aver soddisfatto al pagamento di alcune spese riferibili alla azienda domestica, usciva dalla sua abitazione, diretto

verso l'Ufficio.

E li fra un passo e l'altro ritornando mentalmente sui conti fatti, i quali di tanto assottigliavano il suo scarso peculio, constatava, non senza dolorosa apprensione, come i prezzi di tutti i generi alimentari avessero subita una progressione talmente rapida ed allarmante da non tollerare nel suo limitatissimo bilancio altre gravezze che a costo delle più dure ed insopportabili privazioni. - E fermandosi col pensiero su codesta brotta prespettiva, ricordava le osservazioni che i varii negozianti gli avevano fatte, quando egli dimostrò la sua meraviglia per i prezzi così rincariti. — Gli fu risposto, come essi dovendo sostenere molte spese e gravosissime imposte per dazii di consumo, tassa di richezza mobile, tassa l'uocatico, affitti di locali, maggior costo dello dervate ecc., non potessero che rivalersi per l'indonnizzo sui consumatori. - Tali osservazioni avevano in fatti convinto il povero impiegato, che, ammesse le accennate circostanze, non poleva essere diversa la conseguenza.

Ma anche in codosto convincimento un importuno pensiero gli tormentava il cervello.

Lui, meschino padre di famiglia senza mezzi, per la gravezza di tali condizioni economiche, di potersi a sua volta rivalere sopra nessuno questo mondo, doreva adunque, oltre la tassa di ricchezza mobile che per legge le riguardava nella sua specialità, o che gli decimava il già limitato stipendio, concorrere per giunta ad alloviare il peso della medesima tassa al ricco negoziante, il quale così rimaneva esonerato, libero, immune da agni aggravio. — Lui, povero infelice doveva sostenere il peso dei dazii nella identica e precisa misura del più ricco possidente, dovova essere sottomesso ad una imposta, la quale, anzicche colpire progressivamente la maggior ricchezza, si aggrava in proporzione diretta della miseria.

Il contributo sui dazii per i generi necessari al mantenimento della propria famiglia, auche

gnardato in via assoluta, era adunque più rilevante dal canto suo, che non quello corrisposto per ugual titolo dai ricchissimi mons. Cernazai, comm. Di Toppo, Carlo Giacomelli ecc.!

Ma un'altra considerazione non lo lasciava tranquillo su questa rivista della giustizia di-stributiva in linea finanziaria. Si ricordava di avere recentemente soddisfatto al pagamento della tassa fuocatico. Erano, è vero, tre sole lire che egli aveva dovuto esborsare, siccomo stipendiato con annue lire 1200. Tuttavia pensava egli: so io, misero impiegatuccio, perchò ho quest' annua rendita di lice 1200 sopporto una tassa di tre lire, i ricchissimi sig. comm. Di Toppo, Carlo Giacomelli, Rubini, mons. Cernazai, Gabriele Luigi Pecile ecc. ecc. che hanno quaranta, settanta, cento volte la mía rendita, dovrebbero adunque pagare quacanta, settanta, cento volte tre lire; e cioé devrebbero essere tassati con un contributo di 120, 180, 300 line - Pagano forse cost?

Non signori; pagano sole liro 30. — Ma, santo Dio, continuava il porero impiegato, allora anche per codesto titolo sono fassato di più che non lo sieno i ricchissimi della Città I Pago adunque al Comune quattro volte, sei volte, dieci volte più di quello che relativamente pagano i signori teste nominati!

Ah, queste conclusioni, matematicamente logiche, venivano per un momento a far svanire quell'aureola d'ordine e di ginstizia, di cuiegli, da buon cittadino e rispettoso impiegato, aveva sempre voluto circondaro le autorità preposte al reggimento della pubblica azienda. -Ma codesta stiducia non fu che momentanea; e le idee che per un istante gli avevano fatto perdere ogni fede nella equità e nella saviezza amministrativa, furono vinte da un diverso ordine di considerazioni. Pensava che meno agevole di quanto si crede, è la imposizione delle lasse; che so vi crano incorsi degli errori, delle indelate gravezze, le si avrebbeco per certo in seguito evitate; che ad una distribuzione più equa si sarebbe ben potuto provvedero; che in ogni modo i bisogni del Comune erano molti ed urgenti, e che forse per ciò non cra stato possibile un immediato ed efficace rimedio, -Nel mentre adunque cercava di acquietare così il suo animo esacerbato, ecco, che allo svolto di una via, vede affisso un manifesto municipale. Atte scope di incornegiare (diceva quell'avviso) gli alleratori ed i proprietari dei cacatti, il Mameipio di Udine ha stabilito delle corse ova saranno ammessi cacalli di qualunque razza ed età pareké appartengano a proprietari di provincia da oltre tre mesi dalla data del presente arriso. Per quest' aggetto, il Municipio ha determinato di dispendiare in premit la somma di lire tre mille.

Il povero impiegato restò li in asso, che pareva il Don Bartolo del Barbiero di Siviglia; si fregò gli occhi col dosso della mano perchè riteneva d'essere soggetto a qualche diabolica allucinazione. Ma quando rilesse lo sciagurato avviso, e due e tre volte e colla mano si accerto che esso esisteva in tutta la sua nuda e terribite realtà, addio pensieri di giustizia, di ordine, di compatimento!

Ah viva il Cieto, non pote a meno di esclamare, che lo debba essere angariato da ogni sorta di imposizioni, che io debba corrisponderle in una indebita misura e che il contributo di codeste tasse, costituito a forza di sacrifici, di stenti e di indicibili privazioni, debba sorvire, a cosa mni? ad incoraggiure i proprietari dei cavalli, ad incoraggiare i signori Rubini, Ciconi-Beltrame, Poppi, ecc. perché alle loro splendide carrozze sieno accoppiati animosi e forti destrieri, ali no viva il ciclo non la mi va, non è possibile, non è vero, non può, non deve essere!

Il misero Travet, nella sua concitazione oratoria, non si era accorto di trovarsi di già vicino all'ingresso del suo Ufficio, dove avrà potuto nel lungo orario completare con tutto comodo le sue considerazioni economico-sociali e sfogarsi negli accessi d'ira cogli incartamenti cho gli saranno sfortunatamente capitati fra

# SULLA QUISTIONE DEL PANE

E DELLA CARNE.

Due parole... per non intendersi.

L'onorevole gerente responsabile del Giornate di Utine obbe, nel numero di giovedi 6 agosto, la degnazione di volgere la parela al gerente della Provincia, signor Luigi Monticco. lo lo ringrazio per codesto atto degnevole (e tanto più che sino al 6 agosto egli si cra ostinate a non riconoscere la nostra unile esistenza giornalistica, come il duca di Modena non volle mai riconoscore Luigi Filippo, ed il duchino di Porma la Regina Isabella); ma dobbiamo dirgli che, malgrado essa degnazione, il gerente signor Monticco, confuso per tanto onore, non è in grado di rispondergii, e ne diede incarico al nuovo Redattoro (dal 1 luglio in poi) che sono proprio io. Ma, dovendo su-bito recarmi in Pretura 1º Mandamento, non posso perdere il mio tempo in lunghe chiacchare; quindi con duo parole mi shrigo..... sapendo però che non è possibile tra noi l'intendersi.

Sappia dapprima che la Provincia non si occupo mai në punto në poco degli affari dei

gerento del Giornale di Udine.

Fu una Commissione di cittadini che mi prego a stampare l'istanza o la rimostranza già presentata al Municipio. Del che io non amando incaricarmi, consigliavo quella Commissione a recarla all'Ufficio del Giornale di Udine. Mi si rispose che i soscrittori non credevano ciò opportuno, perchè nella rimostranza criticavasi quel Giornale. Al che soggiunsi io che, trattandosi d'un atto pubblico, l'inserzione non sarchbe stata rifintata dalla nota cortesia e magnanimità di quel Direttore. Solo all'insistenza della Commissione perchè fosse stampata nella Provincia, cedetti. Ecco tutto.

Se il Gerente onorevole del Giornale di Udine avesso vaghezza davvero di vedere i nomi dei 534 soscrittori della rimostranza, vada dal Sindaco, o sarà soddisfatto; anzi prego il conte Pramporo (per risparmiargli tanto incomodo) di mandarglicia a casa.... ad videndum.

Discutere sull'argomento della rimostranza è affatto inutile, dacché sono quistioni risolute da un pezzo. Dopo il protezionismo di altri tempi, gli Economisti moderni fecero prevalere la teoria della libertà; però nemmeno in Economia è lecito scambiare la libertà con la licenza. Malgrado dunque tante belle teorie, il Codico penale vieta sotto comminatorie e pene. la coalizione di venditori di generi ecc. ecc. per dare alle derrate o merci un prezzo superiore al giusto...; e proprio a questi giorni il Procaratore del Re a Cremona ha intentato per tale titolo un processo ad alcuni fornai!

La questione del pane e della carne ferve oggidapportutto in Italia. Per fortuna il copioso raccoltô le darà sosta; ma guai, se avessimo a continuare a questo modo! A Modena si faceva girare l'altro jori una protesta contro i beccaj con l'obbligo volontario nei soscrittori di non mettere carne di buo nella pignatta per una settimana. A Milano i diari più liberali invocavano da parecchi giorni qualche c-nergico provvedimento dal Municipio e dal Procuratore del Re. Altrova si venno a dimostrazioni tanto energiche cui a sodare intervenne la benemerita Arma. In altri hoghi si cidesidera il calamiere, che in molte città si conservo, malgrado le teorie liboralesche vonuto di moda.

A Parma venne riattivate il Calamiere nel giorno 6 agosto, che fissava il pane bianco a cent. 42 per chilogramma, il pane bruno a cent. 33, e le carni di manzo e di vitollo a lire 1.40 per chilogramma,

Ma io non accetterò il calamiera, se non in extremis. Infatti faro un caluniere vero e huono è difficile, e più difficile per il Municipio il farlo rispettare dai fornai e beccai e simili esercenti. Dunque s'abbia pur libertà di commercio. Ma siccomo l'ordine politico è superiore all'ordine economico, così so ci fossero pericoli di disordini pel monopolio di pochi, altera si devrebbe tornare al calumiere. E la colpa di codesta offosa alla liberta sarobbe poi tutta da

imputarsi ai monopolisti!

Tra noi una certa concorrenza non può esistere, se non esiste nommeno a Milano, città tante popolosa ed industre e commerciale. Ned è facile il costituire (dopo i fiaschi avvenuti ad ogni prova) Società cooperative di consumo. Però potrebbesi tentarne una di nuovo (non già secondo la stramba teoria del novissimo Economista Pecile, che vorrebbe in Udine un unico fornitore di pane e di carne per gli Istituti pii o per tutti gli abitanti), qualora i veri ricchi (e non già i ricchi-pitocchi) si ponessero alla testa dell'impresa con grossi capitali. A mò sembrerebbe più facile l'unire i soli Istituti pii per istabiliro almeno un forno sociale, se non una beccheria sociale.

Del resto il Gorente del Giornale di Udine sbaglia quando dice che fino a tanto che dura la vigente legislazione, nessun Municipio potrebbe introdurre vincoli alla libera concorronza.

Infatti il Regolamento per l'esecuzione della Legge sull'amministrazione Provinciale e Comunale approvato col R. Decreto 8 giugno 1865 N. 2321 ed esteso alle Provincie Venete col R. Decreto 15 settembre 1867 N. 3938 al Titolo H Cap. III (dei Regolamenti municipali), contiene il seguente

Anv. 67.

I Comuni possono con Regolamenti di polizia Ur-

bana:

la provvedere all'annona e alla igieno dichiarando

la regole 6 le cautole opportune per la fabbricazione
e per lo suercio dei commestibili, non che pell'esercizio delle arte relative; 2º Determinaro le norme per la mota o calmiere

del generi anonari e di prima necessità, quando le circostanzo locali o le consuctudini ne giustificano l'opportunità.

ecc. eec.

Dunque, o avremo la cuccagna, e allora un centesimo più o mono, niuno ci baderà; o beccaj, fornaj ed altri escreenti faranno il prezzo giusto, e allora si manterrà la libera concorrenza; o non avremo nè una cosa nè l'altra, ed altora il più liberale tra i Consiglieri del nostro Comune proportà il ristabilimento del calamiere gennaĵo 1875, e lo si ristabilira, quando anche ne dovesse nascere una crisi municipale, manco disastrosa della quistione annonaria,

IL REDATTORE.

#### COSE DELLA CITTÀ

## L'Opera al Teatro Sociale.

Questa sera, domonica 9 agosto, alle ore 8 4, avrà luogo la prima rappresentazione della grandiosa Opera in 5 atti gli Uyonotti del Maestro Meyerbeer. Vi agiranno le signore Blume, Paolini, Jones e Negri, ed i signori Carpi, Girandet, Brogi, Medini, Cremese, Bo-relli, Pizzolotti, Chembini, Porta, Vianello e Stocchin, Auguriamo all' intraprendente signor Trevisan buona fortuna, e ci riserbiamo un posticioo nel prossimo numero per parlare dello spettacolo.

Il caso funesto avvenuto a Udine la sera del 1.º corrento mi darebbe argomento di parlare contro certi divertimenti, dei quali non si misurano nè si calcolano i pericoli e le disgrazie. Il Manicipio, o chi rappresenta la Società delle Corse, dovrebbero sempre assicurare la vita dei cittadini, massima nei punti che servone di transito ai passanti. Per cotalo negligenza quindi la città chbe a pordere un cittadino cminente, un patriotta caldissimo, un bonefattore liberale e che diede quasi tutto il suo educando artisti, sostenendo famiglie, ajutando sofferenti.

E codesto vero galantuomo fu rapito all'amor cittadino, per un accidente che si poteva im-pedire! Luigi Pelosi fu compianto da tutta la città; e sobbene la civica Rappresentanza non credette di fargli omaggio col mostrarsi ai suoi funerali; pure il popolo adempì splendidamente il suo dovere, perchè il popolo sente gratitudine ed ha cuore. Eppure il Pelosi sostenne pubblico uffizio in tempi calamitosissimi, e profuso il suo a decoro della patria nostra! Beata quella nazione ove i cuori son larghi di affetti, le labbra prodigho di consigli utili, generose le indoli, meditate ma spontaneo le limosine, splendide le pubbliche virtu! E in Italia di codesti cuori non mancano.

V. T.

EMERICO MORANDINI Amministratore LUIGI MONTICCO Gerente responsabile.

#### Dichiarazione.

Essendomi pervenuto delle lagnanze sullo Aque gazoso, che si vendono alla Birraria in Ginralino Ricasoli, credendole confezio-nate nella mia fubrica, mi fuerio un devero di av-vertire il Pubblico che non ha mai semministrato Cazoso alla Birraria suddetta.

Udine, 10 Iuglio 1874.

М. Schoeneglo.

APPRIATE AND APPRIATE APPR Pantimno non obbligatoria. — Studi elementare, giu-nasiale, tecnico o liceale pareggiati oi rogi. — Le-zioni libero in tutto che può servire ad una completa educazione. — Trattamento sano, abbondanto e qualo anol usarsi nolle più civili famiglio. — Posizione del Convitto salubre, amona. — Locali eccandi, vasti, a-rieggiati. — Regolamento interno modellato su quello doi migliori collegi. — Personale di sorveglianza numeroso

Domandaro i Programmi alla Direzione, che gli spedisce gratis.

#### POLVERE DA FUOCO.

Il sottoscritto previene i consumatori e spaceintori questa merco di essero sempre ben fornito di Polveri da mina e caccia di qua-lità migliori e riduzione di prezzo; como pure tiene della dinamite naziona-le ed estera per uso mina, corde da mina di

10 ed estera per uso mina, corde da mina di diverso qualità ecc.
Polvere di Lintz e detta inglese por caccia. Lo polveri nazionali tanto da caccia come da mina delle inhibricho dai fratelli L. M. di Mercantino che quest' anno in vista del molto consumo si cedono al prozzo di fabbrica, pronta spedizione franca a domicilio regolarmente come dell'articolo 102.
Il sottoscritto spera di vedersi onorato di commissioni come per il passato, avvertendo che il suo rocapito che era in Piazza dei Grani ora è trasportato in Borgo Aquileja N. 19, come pure lo smorcio al minuto.

al minuto.

LORENZO MUCCIOLI

Fabbricatore e depositario.

# VIRTU SPECIALE DELL'ACQUA DI ANATERINA PER LA BOCCA

del dott. I. G. POPP; dontista della Corte imp. reale d'Austria in Vienna, espésta dal dôtt. Giulio Janel mudico pratico, ecc. ordinata nell' I. R. clinica in Vienna dai sigg. dott. prof. Oppoleer, Rettor magnifico, R. consiglier audico di Sassonia, dott. di Kletzinski, dott. Branta, dott. Heller, ecc.

Serve per nettare i denti in generals. Mediante le sue proprietà chimiche, essa scioglie il muco fra i denti e sonra di esso.

denti e sopra di essi.

Specialmente davo raccomandarsene l'uso dopo pranze: poichè le fibruzze di carne rimaste fra i denti, putrefacendosi, ne minacciano la sostanza e diffondono dalla bocca un tristo edere.

Anche nei casi, in cui il tartaro comincia già a distaccarsi, essa viene applicata con vantaggio impedendo induramento. Imperocebe, quando salta via una particelle di un dente, per quanto sia esigua, il dente cost messo a nudo, è ben presto attaccato dalle carie, si guasta senza dubbio, e propaga il contagio ai denti sani.

Essa ridona ai denti il bel foro volor naturale, scomponendo e levando via chimicaments qualunque sostanza eterogenes. sostanza eterogenea.

sostanza eterogenea.

Essa si mostra assai proficua nel mantenore i denti posticci. Li conserva nel loro colore e nella loro lucidezza originaria, inepedisce la produzione del tartaro, e toglio qualsiasi cattivo adore.

Non solo essa calma i dolori prodotti dai denti guastati o forati i pone argine al propugarsi del male. Parimonti l'acqua di Anaterina per la bocca impedisce che marciscano le gengive e serve come calmante sicuro e cerio contro i dolori dei denti forati e i dolori reunatici dei denti.

L'Acqua di Anaterina per la bocca calma il dolore in brevissimo tempo, facilmente, sicuramente e senza che se ne abbia a temere il minimo pregiudizio.

L'Acqua medesima è sopratutto progevolo per mantenere il buon odore del fatto per togliere e distruggere il cattivo odore che per caso esistessa, e basta risciaquarsi con essa più volte al giorno la bocca.

Essa non si può abbastansa encomiare nei mali selle gingive. Applicato che si abbia l'Acqua di Anatorina per quattro settimane, a tenore dello relative prescrizioni, spariaco il pallore della gengiva ammalata, e sottentra un vago color di rosa.

Simile eccellente efficacia ha quest' Acqua sui denti vacillanti; male di cui soffrono comunementa tanti sorofolosi, e cosi pure, quando per l' età avanzata, le gengivo vanno eccessivamente assottigliandosi.

L'Acqua di Anatarqua è anche un sicuro rimadio per la gengiva che sanguiano facilmente. Ciò dipende dalla debolezza dello nicchie dei denti. In questo caso è necessaria una forto spazzola, perchè essa stuzzion la gengiva, provocando cost una specie di reazione.

In flacons, con istruzioni, a lire 200 e lire 350.

#### Polvere Dentrificia Vegetabile

del dott. J. G. POPP.

Questa polvere pulisce i denti siffattamente che mediante un uso giornaliero non solumente allontana il tartaro dei denti ma accresce ai medesimi la bianchezza e la lucidezza.

Prezzo dalla scatola lire 1 30.

# Piombo per i Denti

del dett. J. G. POPP.

Questo piembo pel donti si compone della polvere a del liquido adoperato per empiere i denti cavi, caviosi e per dare lero la primitiva forma e con ciò impedire l'ulteriore dilatazione delle carie; impedendo siffattamente l'ammassarsi di avanzi mangerecci e della scialiva, nonché l'ulteriore rilassamento della massa cosses sino ai nervi del dente della ciò è prodotto il male di denti).

Prezzo per astuccio lire 5.25.

## Pasta Anaterina per i Denti

del dott. J. G. POPP.

Fino sapono dontrificio per curare i denti ed impedire che si guaztino. E molto da raccomandarsi da

Da ritirasi; In Udine presso Giacomo Comessatti a Santa Lucia, e presso Filippuzzi, e Zandigiacomo; e Angelo Fabris Mercatovecchio, e Comelli Francesco via Strazzamantello, Trieste, furnacia Serravalto, Zanetti, Yicovich, in Treviso farmacia reale fratelli Bindoni; in Coneda, farmacia Marchetti; in Vicenza, Valerio; in Portenone, furnacia Roviglio; in Venezia, farmacia Zampironi, Bötuer, Pouici, Caviola; in Rovigo, A. Diego; in Gorizia, Zanetti, Franzani, fratelli Lazzar, Pontini farmacisti; in Bassano, L. Fabris; in Beltuno, Locatelli; in Sacile, Busetti; in Portogruaro; Malipiero.

#### Non più Medicine.

PERFETTA SALUTE restituita a tutti senza medicine, senza purghe no spese, mediante la deliziosa Farina di salute Du Barry di Londra,

# Revalenta Arabica

Ogni malattia cede alla dolce Revalenta Ogni malattia cedo alla dolce **Revalenta** Arabica che restitusce salute, energia, appetito, digestione e sonno. Essa guarisce senza nedicino ne purglio ne speso le dispopsie, gastriti, gastralgio, ghiandola, ventosità, acidità, pituita, nausec, flatuenza, vorniti, stitichozza, diarrea, tossa, asma, tisi, ogni disordine di stomaco, gola, flato, voco, bronchi, vescica, feguto, roni, intustini, mucosa, carvello e sangue; 26 anni d'invariabile successo.

N.º 75,000 cure, compreso quello di molti medici, del duca di Pluskov, dolla signora marchesa di Brolan, ecc.

Brólan, occ.

Parigi, 17 aprile 1862.

In seguito a malattia epatica io era caduta in uno stato di departmento che durava da ben sette anni.

Mi riusciva impossibile di leggera o scrivere; soffriva di battiti norvosi per tutto il corpo, la digestione era dificilissima, persistonti le insonnio, ed ora in preda ad un'agitazione nervosa insopportabilo, che mi facera orraro per ore intere senza verun riposo; era sotto il peso d'una mortale tristezza.

Molti medici mi avevano prescritti inutili rimedi; omai disperando volli far prova della vostra Farina di saluto. Da tre mosi essa forma il mio abituale antrimento. Il vero aomo di Revalenta le si convieno poiché, grazio a Dio, essa mi ha fatto rivivere a riprondere la mia posizione sociale.

Più nutritiva che l'estratto di carne, economizza ancho 50 volte il suo prezzo in altri rimedi.

In scatole: 1/4 di kil. 2 fr. 50 c.; 1/2 kil. 4 fr. 50 c.; 1 kil. 8 fr.; 2 1/2 kil. 17 fr. 50 c.; 6 kil. 36 fr.; 12 kil. 65 fr. BISCOTT dI REVALENTA: sentole dn 1/2 kil. 4 fr. 50 c.; da 1 kil. 8 fr. La Revalenta nl Ciocoolatte in Polyofe per 12 tazze 2 fr. 50 c.; per 24 tazze 4 fr. 50 c.; per 48 tazze 8 fr., in Tayolette: per 6 tazze 1 fr. 30 c.; per 12 tazze 2 fr. 50 c.; per 24 tazze 4 fr. 50 c.; per 48 tazze 8 fr. Casa Du Barry e C., n. 2 yla Tommaso Grossi, Milano, e in tutte le città prosso i principali farmacisti e drogbieri. Ryykhtron: a Vdine presso le farmacie di A. Fi-

prosso i principali farmacisti e droghieri.
Revendrou: a Udine presso le farmacie di A. Frippuzzi: e fincomo Comessatti. Basano Loigi Fabris di Baldassare. Legnago Valeri. Manteza F. Dalla Chiara, farm. Rodie. Oderzo L. Chootti; L. Dismutti. Venezia Ponci. Stancari; Zampironi: Agenzia Costantini, Sante Bartoli. Verona Francesco Pusoli; Adriano Frinzi. Vicanza Laigi Majolo, Bollino Valeri, Stafano Dalla Vecchia e C. Vittorio-Geneda L. Marchetti farm. Padova Roberti; Zantti; Pianeri o Mauro; Guyozzani, G. B. Arrigoni, farm. Pordenone Roviglio; farm. Vacaschini. Portograva A. Malipieri, farm. Rovigo A. Diego; G. Caffagnoli. Treviso Zanotti. Tolmezzo Gius. Chiussi.

#### ACQUA FERRUGINOSA

DELLA RINOMATA

#### ANTICA FONTE DI PEJO.

Quest'acqua tanto salutare fu dalla pratica medica dichiarata l'unica per la cura ferruginosa a domicillo infatti chi conosce la Pejo, non prende più Recoavo od altre.
Si può avere dalla Direzione della Fonte in Brescia, dai signori Farroucisti d'ogni città e depositi annuaciati. Osservare alla capsula della bottiglia che deve avere impresso ANTICA FONTE PEJO BORGHETTI.